'ITALIA

DEL REGNO

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914 CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno Sem, Trim, Roma, sia presso l'Amministrazione che adomicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 100 63 In Roma, sia preseo l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). 72 te l c l'estero. 45 31,50 All'estero (Paesi dell'Unione postale) 100

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri del titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 – Estero L. 100 Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

rer gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale., veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi de"a Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Calleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso la Libreria depositaria di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincia del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanza. La sede della Libreria dello Ctato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

#### CASA REALE

Avviso di Corte . 🐰 . . . . . Pag. 626

#### PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta pubblica di giovedì 

#### LEGGI E DECRETI

#### 1985

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2537.

Modificazione della tabella organica della Regia scuola tecnica industriale 

#### 1936

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 298.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente l'istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica. . Pag. 626 LEGEE 3 febbraio 1935-XIV, n. 299.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bisancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-38, al Commissario generale di Bengasi. . . LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 300.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie. . . . LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 301.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 302. Pag. 627 Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale. REGIO DECRETO-LEGGE 27 genuaio 1936-XIV, n. 303.

Modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. . . Pag. 627 REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 304.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo delle dispo sizioni dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1814.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 308. Pag. 627 Disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale. . . Pag. 628 REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 306.

Trasformazione del Regio Istituto tecnico commerciale de Leonardo da Vinci » di Trieste in Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri.

Pag. 629

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1936-XIV.

Condizioni generali obbligatorie di polizza per le assicurazioni contro i danni della grandine. DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1936 PVV. . Pag. 632

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla alla retrocessione in proprietà al comune di Caltagirone dell'immobile donato dal Comune stesso con atto stipulato il 21 febbraio 1932-X. DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.

Inflizione di una sanzione pecuniaria agli amministratori della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Yallo (Trapani). Pag. 633

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV. Autorizzazione ad effettuare la cattura di lepri e pernici a scopo di ripopo-. Pag. 633 DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Parre (Bergamo).

DEGRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV. Pag. 633 Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda (Udine). . Pag. 633 DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.

Schema di elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Terni. DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Vignola (Modena) un appezzamento , Pag. 639 DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a suo favore dal comune di Modena. Pag. 639

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

#### Ministero delle comunicazioni:

R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi. R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la 

trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata.

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio irriguo Oytana in Castagnole Piemonte (Torino). . . . Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio. Pag. 640

Media dei cambi e dei titoli. Pag. 640 Ministero delle corporazioni: Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un fabbricato con terreno, disposta a suo favore dall'on. Ferdinando Quartieri. . . Pag. 640

# CONCORSI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario ge nerale del comune di Ravenna.

# CASA REALE

#### AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il signor Paolo Ruegger, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che la accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svizzera.

Roma, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV

(600)

# PARLAMENTO NAZIONALE

#### SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934-35

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 12 marzo 1936-XIV (116º giorno dell'assedio economico), alle ore 15, col seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

 Modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa (852);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno (800);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, concernente la costituzione di un Organo per disciplinare lo scambio delle valute (857);

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico (907);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (911);

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro (912);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di risparmio della Tripolitania (913);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n.º 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII (920);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui (930);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (932);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio esercito ad alcuni ex volontari alpini (933),

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni (936).

(601)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935 XIII, n. 2537.

Modificazione della tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Moliterno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
BE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 2052, concernente la trasformazione del Regio laboratorio scuola di Moliterno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, che approva gli orari e i programmi di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica:

Considerata l'opportunità di includere tra gli insegnamenti previsti nell'incarico di cui al n. 5 della tabella organica annessa allo statuto della Scuola predetta, approvato col citato B. decreto 28 settembre 1933, n. 2052, l'insegnamento degli elementi di elettrotecnica;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze

Abbiamo decretato e decretiamó:

Articolo unico. — L'incarico di insegnamento di cui a. n. 5 della tabella organica annessa allo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Moliterno, approvato col R. decreto 28 settembre 1933, n. 2052, è modificato come appresso:

 ${}^{\bullet}$  Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi 2 agosto 1935 - Anno XIII

#### VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 2 marzo 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 370, foglio 13. — MANCINI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 298.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente l'istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada literanea libica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osser vare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

#### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 299.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1462, relativo alla autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Circnaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 febbraio 1936 - Anno XIV

### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 300.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. - E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 febbraio 1936 - Anno XIV

# VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 301.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. - E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 febbraio 1936 - Anno XIV

#### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL - ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 302.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 febbraio 1936 - Anno XIV

# VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 303.

Modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE DTTALIA

Visto it decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche al predetto decreto Luogotenenziale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. - I primi tre commi dell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

- « Le rafferme in corso sia triennali sia annuali vengono rescisse di pieno diritto, con perdita delle relative indennità, pei raffermati:
- 1º condannati per reati previsti dal codice penale per l'esercito o, dall'autorità giudiziaria ordinaria, per reati di carattere indecoroso;

2º retrocessi dal grado;

- 3º dispensati dal servizio, se sottufficiali, ovvero, se appuntati o carabinieri, eliminati dal servizio per ragioni morali o disciplinari ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494.
- « I provvedimenti di cui ai numeri 1º e 2º comportano di diritto anche la radiazione dai ruoli dell'Arma dei carabinieri Reali,
- « La retrocessione dal grado dev'essere preceduta dal parere di una Commissione di disciplina, nei casi e con le norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni.

« La cessazione dal servizio degli appuntati e dei carabinieri di cui al numero 3º deve essere preceduta dal parere di una Commissione di disciplina ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di furlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 gennaio 1936 - Anno XIV

### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addi 4 marzo 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 370, foglio 20. - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 304.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo delle dispo-sizioni dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in conseguenza della speciale situazione esistente nelle Colonie dell'Africa Orientale, di estendere l'applicazione delle norme dell'articolo 36 del citato testo unico anche ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, è applicabile anche ai militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali che saranno richiamati in base alle disposizioni del presente decreto e che verranno impiegati in incarichi di carattere territoriale, invece che in servizi d'istituto, sarà corrisposto solo lo stipendio del grado, senza l'indennità militare speciale, l'indennità di alloggio, il soprassoldo per servizio speciale di pubblica sicurezza, l'indennità vestiario e tutti i soprassoldi propri dei sottufficiali dei carabinieri Reali in servizio d'istituto.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1º aprile 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, mun'to del siginto dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 27 gennaio 1936 - Anno XIV

### VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 marzo 1936 Anno XIV Atti del Governo, registro 370, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 305.

Disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale.

#### VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti il novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134 (convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 835) che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni, e le successive variazioni;

Visti le legge 25 novembre 1926, n. 2032, e il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, riguardanti il nuovo ordinamento in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio;

Visto l'art. 119 del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che dispone per la riorganizzazione dell'Ufficio della proprietà intellettuale necessaria per l'applicazione della riforma;

Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla modifica dei ruoli organici per l'attuazione del nuovo ordinamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934. n. 1602, e per l'applicazione delle nuove norme in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio, di cui al decreto stesso, alla tabella A, unita al R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, e successive variazioni concernenti i ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni, è sostituita la tabella A-1 allegata al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Sono inoltre istituiti i Ruoli speciali della proprietà intellettuale i cui organici sono fissati nella tabella 4-2 unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e le finanze.

Art. 2. — Per i concorsi, le nomine e le promozioni nei ruoli di cui all'articolo precedente valgono le norme generali vigenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili, salvo le disposizioni transitorie, prevedute in questo e negli articoli seguenti, per la prima attuazione dei ruoli stessi, la quale aovrà essere effettuata, anche gradualmente, entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Nel caso in cui occorra esperimentare concorsi, sarà sufficiente che, nel suddetto termine, avvenga la pubblicazione dei relativi bandi.

Per le promozioni e per le nomine da farsi nella prima attuazione del presente decreto sarà considerato titolo di preferenza, a parità di merito, e dopo osservata nelle nomine la graduazione di cui all'art. 1 del R. decreto-'egge 5 luglio 1934, n. 1176, l'aver prestato servizio continuativo per almeno due anni nell'Ufficio della proprietà intellettuale

- Art. 3. Nella prima attuazione dei ruoli, i posti disponibili nel grado 8º del Ruolo amministrativo saranno conferiti, mediante graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione, ai funzionari del grado 9º del Ruolo stesso i quali abbiano l'anzianità prescritta per partecipare agli esami di merito distinto, e, nei ruoli di provenienza, abbiano ottenuto la promozione o conseguito l'idoneità al grado cui si accedeva mediante concorso per esami, se richiesto.
- Art. 4. Nella prima attuazione del presente decreto la metà dei posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale del Ruolo di gruppo A dell'Amministrazione entrale potrà essere coperta con le norme di cui al R. decreto 's dicembre 1930, n. 1733, mediante concorso per esami tra gli impiegati di gruppo B, appartenenti ad altri ruoli del Ministero delle corporazioni, e gli impiegati che, in qua-

lità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da uffici provinciali del Ministero, presso i servizi centrali del Ministero stesso, i quali tutti siano provvisti di uno dei titoli di studio richiesti per la carriera amministrativa.

Il comma precedente non è però applicabile agli impiegati di ruolo che siano pervenuti in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, al gruppo cui ora appartengono.

Ai vincitori del concorso sarà applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per quanto riguarda l'esenzione dal periodo di prova

Art. 5. — Per l'ammissione nei ruolo del personale di gruppo B è richiesto il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 15 giugno 1931, n. 889. Nei bandi di concorso sarà determinato volta per volta quale tra i suddetti diplomi dovrà essere posseduto dagli aspiranti.

Nella prima attuazione del presente decreto il posto di coadiutore capo (grado 8º) potrà essere conferito mediante concorso per titoli tra funzionari di grado 9º, i quali appartengano ad altri ruoli di gruppo B del Ministero delle corporazioni; ed i posti di grado iniziale (ivi comprese le eventuali nomine in soprannumero da farsi ove concorrano le circostanze di cui all'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) potranno essere conferiti mediante concorso per esami e con le norme di cui al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, tra gli impiegati appartenenti al gruppo C dei ruoli centrali del Ministero delle corporazioni e gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da Uffici provinciali del Ministero, presso i servizi centrali del Ministero stesso e i quali tutti siano in possesso di uno dei diplomi di cui al comma precedente.

Il comma precedente non è però applicabile agli impiegati di ruolo di gruppo C che siano pervenuti a tale gruppo in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733

Art. 6. — Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale del gruppo C (ivi compresi quelli disponibili per le vacanze esistenti nei gradi superiori) saranno conferiti, con le norme del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, agli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino la loro opera, almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da Uffici provinciali del Ministero delle corporazioni, presso i servizi centrali del Ministero

Art. 7. — Per l'ammissione nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale è richiesta la laurea in ingegneria o in chimica, qualunque sia la specialità in cui siano state conseguite.

Nella prima attuazione i posti del Ruolo saranno conferiti con la

osservanza delle seguenti norme.

Per t gradi 6º e 7º, fino alla concorrenza della metà dei posti, mediante trasferimento, su parere del Consiglio di amministrazione, di quei funzionari, appartenenti ad altri Ruoli di gruppo A del Ministero delle corporazioni, che siano in possesso dello stesso grado o da almeno tre anni del grado immediatamente inferiore; per l'altra metà dei posti e per eventuali rimanenze, mediante pubblico concorso cne potrà però essere riservato, dalle disposizioni del bando, a funzionari di altre Amministrazioni statali. I funzionari statali dovranno essere in possesso almeno del grado inferiore di gruppo A e gli estranei all'Amministrazione dovranno avere rispettivamente otto o cinque anni di esercizio professionale.

Tutti comunque dovranno essere provvisti di una delle lauree sopraindicate.

Per il grado iniziale, ivi comprese le eventuali nomine in soprannumero da farsi in applicazione dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mediante un concorso per esami tra gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruoto comunque denominata, prestino servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel primo comma del presente articolo. Ad un terzo dei posti peraltro potranno anche parfecipare avventizi od equiparati in servizio presso altri uffici del Ministero delle corporazioni aventi gli stessi requisiti. Per i concorrenti si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 8. — Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale del ruoto del personale subalterno saranno conferiti mediante concorso riservato agli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottinisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino servizio, almeno dal 1º gennaio 1930, anche se pagati da uffici provinciali, presso il Ministero delle corporazioni. Per i concorrenti si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 9. — Se dopo la prima attuazione del presente decreto rimarranno posti disponibili nei gradi iniziali di ciascun ruolo, essi saranno coperti mediante pubblici concorsi ma in ogni caso costituirà titolo di preferenza a parità di merito e dopo osservata la graduazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, l'aver prestato servizio da almeno un biennio presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 10. - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### Dato a Roma, addi 17 febbraio 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 6 marzo 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 370, toglio 44. - MANCINI.

TABELLA A-1.

# RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

#### GRUPPO A.

| Grad                   | Qualifica        |        |      |      |     |   |    |     | •   | Numero<br>dei posti |
|------------------------|------------------|--------|------|------|-----|---|----|-----|-----|---------------------|
| 4                      | Direttori gener  | ກໄກ່   |      |      |     |   |    |     |     | 5                   |
| 5                      |                  | ıli    | • •  | •    | •   | • | •  | •   | ×   | ง<br>1              |
| -                      | Capi divisione   | •      | •    | •    | •   | • | •  | •   | ě   | 20                  |
| 7                      | Capi sezione     | •      | • •  | •    | •   | • | •  | •   | •   | 20                  |
| 8                      | Consiglieri .    | • •    | •    | •    | •   | • | •  | •   | •   | 26                  |
| 9                      | Primi segretari  | •      | •    | •    | •   | • | •  | •   | •   |                     |
| -                      | Segretari . ,    |        | • •  | •    | •   | • | •  | •   | •   | 32                  |
| 11                     |                  | >      | •    | •    | •   | • | •  | •   | . • | 50                  |
| -11                    | vice segician .  | •      | •    | •    | •   | • | •  | •   | •   | ,                   |
|                        |                  |        |      |      |     |   |    |     |     | <del></del>         |
|                        |                  |        |      |      |     |   |    | -   |     | 154                 |
|                        |                  | ,      | C    |      | ~   |   |    |     |     | <del></del>         |
|                        |                  |        | GRUI | PO   | C.  |   |    |     |     |                     |
| 9                      |                  |        |      |      | •   |   | •  | ÷   | ě   | 6                   |
|                        | Primi archivist  |        |      | •    |     |   |    | •   |     | 22                  |
|                        | Archivisti .     |        | •    |      |     | • |    | •   |     | 38                  |
|                        |                  |        | •    |      |     | • |    | . • | ٠.  | 68                  |
| 13                     | Alunni d'ordine  | э      | •    |      |     |   |    | •   |     | 37                  |
|                        |                  |        |      |      |     |   |    |     |     |                     |
|                        |                  |        |      |      |     |   |    |     |     | 171                 |
|                        |                  |        |      |      |     |   |    |     |     |                     |
| _                      |                  |        | SURA | LTER | NI. |   |    |     |     |                     |
|                        | mmesso caro      | ٠      |      |      |     | ē | •  | •   |     | 1                   |
|                        | mi commessi      |        |      | •    |     |   |    |     |     | 3                   |
|                        | mmessi e uscieri | i capi |      |      |     |   |    |     |     | 18                  |
|                        | cieri            |        |      |      |     |   |    |     | • . | 20                  |
|                        | ervienti         |        |      |      |     |   |    |     |     | 11                  |
|                        | po agente tecnic | о.     |      |      |     |   |    |     |     | 1                   |
| $\mathbf{A}\mathbf{g}$ | enti tecnici .   |        |      | •    |     |   | ٠. | ÷   |     | 2                   |
|                        |                  |        |      |      |     |   |    |     |     |                     |
|                        |                  | •      |      |      |     |   |    |     |     | 56                  |
|                        |                  |        |      |      |     |   |    |     |     |                     |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

TABELLA A-2

#### RUOLI SPECIALI DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE.

### GRUPPe A (Ruolo tecnico).

| Grade | o Qualifica            |      |    |   |   |   |   |     | Numero<br>dei posti |
|-------|------------------------|------|----|---|---|---|---|-----|---------------------|
| _     | <del>-</del>           |      |    |   |   |   |   |     |                     |
| 6     | Esaminatori superiori  |      | •  | • |   |   | • | 2   | 2                   |
| 7     | Esaminatori di 1ª clas | se.  |    |   |   |   |   |     | 2                   |
| 8     | Esaminatori di 2ª clas | se.  |    |   |   | _ |   |     | 2                   |
| 9     | Esaminatori di 3ª clas | se . | Ĭ. | - | • | • | - | •   | 3                   |
| 10    | Esaminatori di 4ª clas |      | •  | • | • | • | • | •   | •                   |
| 10    | Loaninatori di 4º Cias | . se | •  | • | • | • | • | . 3 | 8                   |
|       |                        |      |    |   |   |   |   |     |                     |
|       |                        |      |    |   |   |   |   |     | 17                  |

|    | GRUP                      | P0 . | В. |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------|------|----|---|---|---|---|---|
| 8  | Coadiutore di 1ª classe . |      |    | • | ě |   |   | 1 |
| 9  | Coadiutore di 2ª classe.  |      | •  |   |   |   |   | 2 |
| 10 | Vice coadiutori           |      |    |   |   |   | ) | 2 |
| 11 | Vice coadiutori aggiunti. |      |    | • | • | • | } | J |
|    | •                         |      |    |   |   |   |   |   |
|    |                           |      |    |   |   |   |   | 6 |
|    | •                         |      |    |   |   |   |   |   |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

Il Ministro per le corporazioni:

DI REVEL.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 306.

Trasformazione del Regio Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste in Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri.

#### VITTORIO EMANUELE III

#### PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 2227;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 363;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 2455;

Considerata la necessità di istituire una sezione per geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Leonardo da Vinci » di Trieste in luogo di una delle esistenti sezioni commerciali:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Apt. 1. - Il Regio istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci » di Trieste a datare dal 1º ottobre 1934-XIII è trasformato in Regio istituto tecnico commerciale e per geometri.

Art. 2. - All'art. 1 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Trieste, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2227, è sostituito il seguente:

Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci • di Trieste è costituito:

1º dei corsi inferiori completi a indirizzo generico nel numero indicato nella annessa tabella;

2º delle sezioni commerciali complete a indirizzo amministrativo per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale, nel numero dei corsi indicato nella annessa tabella.

3º delle sezioni per geometri complete per il conseguimento del diploma di geometra, che abilita all'esercizie professionale e all'impiego nei pubblici uffici, nel numero dei corsi indicato nella annessa tabella;

Art. 3. - All'art. 10 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste è sostituito il seguente: Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nella tabel-

la annessa al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Art. 4. - Lo statuto del Regio istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste, some sopra modificato, rimane, approvato come statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri «Leonardo da Vinci» di Trieste.

E' approvata la nuova tabella organica dell'Istituto predetto, allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Dato a Roma, addi 16 gennaio 1936 - Anno XIV

#### VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 2 marzo 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 370, foglio 12. - MANCINI.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico commerciale e per geometri

| « Leonardo da Vinci » di Trieste.                 | inci » di Trieste.                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                   |                                              |
| Numero dei corsi dell'Istituto:                   | Presidenza senza obbligo di insegna-         |
| Tre corsi inferiori completi.                     | mento (grado 6º).                            |
| Tre corsi superiori completi composti di:         | N. 15 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado). |
| Due corsi commerciali a indirizzo amministrativo; | N. 15 cattedre di ruolo A (10º al 7º         |
| Un corso per geometri.                            | grado).                                      |

| insegnante       |
|------------------|
| ø                |
| direttivo        |
| $P_c$ r $sonale$ |
| ı                |
| H                |

| Classi nello quali il titolare | ha l'obblig                                                            |                                    |                 | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una sclasse con l'obbligo dell'avvicendamento. | - Le classi di due corsi. | l Le classi del terzo corso. | 1                   | Le classi di due corsi e 1º classe del corso geometri.                        | l Le classi del terzo corso. | - 24, 3a e 4a classe di due corsi. | 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO A    | N. Ruolo e grado                                                       | Ruolo A                            |                 | Ruolo 3<br>dall'11ºall'8º<br>grado                                                       | Id.                       | 1                            | 1                   | Ruolo B<br>dall'11°all'8°<br>grado                                            | 1                            | Ruolo B                            | grado                                    |
|                                | Materie e gruppi di materie<br>costituenti la cattedra<br>o l'incarico | 1. Presidenza senza in segnamento. | CORSO INFERIORE | 2. Lingua italiana, lin- 12 gua latina, storia geografia, e cultura fascista.            | 3. Matematica 1           | 4. Matematica                | 5. Scienze naturali | 6. Disegno (e disegno architettonico e or-namentale nella sez. per geometri). | 7. Disegno                   | 8. Lingua straniera                |                                          |

| Materia e crunni di motenio                                                          | P.           |                                   | ių            | # H - 10                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <u> </u>     | NEL GRUPPO A                      | oir s<br>indi | Ciussi nello quali il bitolare<br>della cattedra                                                                |
| o l'incarico                                                                         | ż            | Ruolo e grado                     | Incr          | ha l'obblige                                                                                                    |
| 10. Stenografia                                                                      | 1            | ı                                 | -             |                                                                                                                 |
| 11. Religione                                                                        | 1            | 1                                 | -             |                                                                                                                 |
| CORSO SUPERIORE                                                                      |              |                                   | -             |                                                                                                                 |
| a) Sezioni commerciali<br>ad indirizzo ammini-<br>strativo                           |              |                                   |               |                                                                                                                 |
| 12. Lettere Italiane e<br>storia.                                                    | 61           | Ruolo A<br>dal 10º al 7º<br>grado |               | Le classi di un corso.                                                                                          |
| 13. Matematica e fisica .                                                            | -            | Id.                               | 1             | Le classi di un corso commer-<br>ciale e del corso per geometri                                                 |
| 14. Matematica e fisica .                                                            |              | , 1                               | -             | 13, 28 e 3º classe di un corso<br>commerciale.                                                                  |
| 15. Scienze naturali e<br>geografia generale<br>ed economica.                        | ~            | Ruolo A<br>dal 10º al 7º<br>grado |               | Le classi dei due corsi.                                                                                        |
| 16. Chimica e merceolo-                                                              |              | 1                                 |               |                                                                                                                 |
| 17. Computisterla, ra-<br>gioneria, tecnica<br>commerciale, doga-<br>ne e trasporti, | 63           | Ruolo A<br>dal 10º al 7º<br>grado |               | I.e classi di un corso.                                                                                         |
| 18. Istituzioni di diritto (elementi di diritto civile nella sezione per geometri).  | 61           | , Id.                             |               | 2, 3ª e 4ª classe di un corso e<br>3ª e 4ª classe del corso per<br>geometri con obbligo di avvi-<br>cendamento. |
| 19. Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica.                 | <del>-</del> | Id.                               | 1             | 3. e 4. classe dei due consi.                                                                                   |
| 20. Prima lingua stra-<br>niera,                                                     | Ī            | 1                                 | -             |                                                                                                                 |

| titolare<br>gnare                                                            |                                   |             |                                 |                               |                         |                                   | ene assunto<br>e dal titola<br>di ruolo del<br>ie.                                                                    | stesso in-<br>e merceo-<br>merciale).                                                                | o stesso<br>iferiore)                                             |                                                                                                    | corso.                                         | 750.                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classi nelle quali il titolar<br>della cattedra<br>ha l'obbligo di insegnare | Le classi di un corso.            |             |                                 |                               | •                       | Le classi del corso.              | L'insegnamento viene assunto<br>senza retribuzione dal titola<br>re della cattedra di ruolo del<br>corso commerciale. | Le classi del corso (lo stesso in-<br>caricato di chimica e merceo-<br>logia del corso commerciale). | Le classi del corso (lo stesso<br>incaricato del corso inferiore) | 3* e 4* classe del corso.                                                                          | 2a, 3° e 4a classe del co                      | 2ª, 3º e 4ª classe del corso.           |
| incarichi<br>itindirter                                                      | - 1                               | 1 1         | Ī                               |                               |                         |                                   | 1                                                                                                                     |                                                                                                      | _                                                                 |                                                                                                    | 1                                              | 1                                       |
| EL GRUPPO A  Ruolo e grado                                                   | Ruolo A<br>dal 10º al 7º<br>grado | 1 1         | 1                               | 1                             |                         | Ruolo A<br>dal 10º al 7º<br>grado | Id.                                                                                                                   | I                                                                                                    | l                                                                 | Ruolo A<br>dal 10º al 7º<br>grado                                                                  | Id.                                            | Id.                                     |
| g X                                                                          | 63                                | 11          |                                 | 1                             |                         |                                   | l                                                                                                                     | 1                                                                                                    | !                                                                 | <del>-</del>                                                                                       |                                                |                                         |
| Materie e gruppi di materie<br>costituenti la cattedra<br>o l'incarico       | Seconda lingua stra-<br>niera.    | Calligrafia | Stenografia (facolta-<br>tiva). | Dattilografia (facol-tativa). | b) Srzione per geometri | Lettere italiane e<br>storia.     | 27. Matematica e fisica.                                                                                              | 28. Chimica                                                                                          | 29. Scienze naturali e<br>geografia.                              | Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori. | 31. Costruzioni e dise-<br>gno di costruzioni. | 32 Topografia e disegno<br>topografico. |

| Materie e gruppi di materie                    |   | Post Di Buolo A NEL GRUPPO A Lichi | idoin:<br>itind. | Classi nelle quali il titolare<br>della cuttedra                                                                                            |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o l'incarico                                   | z | Ruolo e grado                      | onI              | ha l'obbligo di insegnare                                                                                                                   |
| 33 Disegno architetto-<br>nico e ornamentale.  | 1 |                                    |                  | L'insegnamento nella 1º classe<br>del corso viene assunta sen-<br>za retribuzione con l'obbligo<br>dell'avvicendamento, dai ti-             |
| 34. Disegno architetto-<br>nico e ornamentale. | 1 | ı                                  |                  | feriore.  2ª classe del corso (lo stesso in-<br>caricato del corso inferiore).                                                              |
| 35. Elementi di diritto<br>civile.             | ı | ı                                  | l                | L'insegnamento viene assunto<br>senza retribuzione dal titolare<br>di una cattedra di istituzioni<br>di diritto nel corso commer-<br>ciale. |
| 36. Religione                                  |   | l                                  |                  |                                                                                                                                             |

Il Ministro per l'educazione nazionale: De Vecchi di Val Cismon. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Ro:

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1936-XIV.

Condizioni generali obbligatorie di polizza per le assicurazioni contro i danni della grandine.

### IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 20 aprile 1928, 28 gennaio 1930 e 28 febbraio 1931 con i quali farono rese esecutive alcune condizioni generali di polizza per l'assicurazione contro i danni della grandine;

Visti i risultati tecnici delle gestioni delle Compagnie per tale ramo di assicurazione:

Riconosciuta l'opportunità di stabilire nuove condizioni contrattuali intese a perfezionare l'assicurazione contro i danni della grandine;

#### Decreta:

Articolo unico. — E approvato l'allegato testo delle condizioni generali obbligatorie di assicurazione contro i danni della grandine, in sostituzione di quelle approvate con i decreti Ministeriali 20 aprile 1928, 28 gennaio 1930 e 28 febbraio 1931.

Roma, addi 22 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

#### Condizioni generali obbligatorie di pelizza per l'assicurazione contro i danni della grandine.

I. — Il contratto di assicurazione può essere stipulato per la durata di un anno o per un determinato numero di anni.

In questo ultimo caso, la durata poliennale dovrà risultare da una separata dichiarazione inserita nella polizza, firmata dall'assicurato, il quale indicherà di suo pugno gli anni di durata.

Il contratto, giunto al termine della sua durata, non è rinnovabile se non per espressa volontà dell'assicurato e della società. Sono vietate le condizioni di polizza e tutte le altre pattuizioni che abbiano comunque per effetto di prolungare tacitamente la durata del contratto o di subordinarla al verificarsi di sinistri o ad altre circostanze.

II. - L'assicurazione è stipulata con la condizione della franchigia, in caso di sinistri, nelle seguenti misure:

a) dell'8 per cento per il tabacco, le cucurbitacec e la frutta; b) del 6 per cento per la canapa, il granoturco, il pomodoro; il seme di barbabietola, il ricino e l'uva;

ci del 4 per cento per tutti gli altri prodotti.

Per danni superiori a tali aliquote viene risarcita soltanto l'eccedenza.

Può essere convenuta l'esenzione della franchigia mediante applicazione di un sovrapremio nella misura massima del 20 per cento del premio. Può essere, altresì, convenuto il raddoppio della franchigia mediante riduzione del premio nella misura minima del 30 per

- La liquidazione dei sinistri avviene in base ai prezzi fissati in polizza per i singoli prodotti. Tuttavia, può essere convenuta la deduzione delle risparmiate spese di raccolta dall'ammontare dei risarcimenti in caso di danni gravissimi o totali, mediante corrispondente diminuzione del premio, nella misura determinata di ac-

cordo tra le Associazioni delle categorie interessate.

IV. — Nella polizza deve figurare esclusivamente il premio, i soprapremi per esonero sia dalla franchigia sia delle spese di perizia, le riduzioni di premio sia per il raddoppio della franchigia, sia per la deduzione delle risparmiate spese di raccolta, sia di poliennalità, l'addizionale di gestione in misura non superiore al 10 per cento del premio, la tassa governativa e gli interessi sulla cam-

biale eventualmente rilasciata per il pagamento del premio.

V. — La scadenza del rischio normale ha luogo alla maturazione del prodotto e non oltre:

per il ravettone, il 10 giugno;

per la foglia di gelso, il termine della campagna bacologica, ed in ogni caso non oltre il 20 giugno;

per i semi di trigonella, il fieno greco, il lino, la linosa ed i lupini, il 15 luglio;

per l'avena, le fave, il frumento, l'orzo, la segala, la spelta e la veccia, il 31 luglio; per la canapa, il 31 agosto;.

per i semi di cria medica, il trifoglio e la sulla, il 15 settembre; per tutti gli altri prodotti il 31 ottobre.

La scadenza del rischio potrà essere protratta senza soprapremio oltre le date suindicate, su richiesta dell'assicurato, fatta all'atto della stipulazione del contratto, per quelle zone ove il ciclo vegetativo si protragga normalmente oltre le date stesse; con soprapremio quando la protrazione sia richiesta in corso di assicurazione per fatti eccezionali e non prevedibili.

VI. — Il rischio scade dopo cinque giorni dal taglio della pianta coltivata e assicurata, ma non mai oltre le date normali o protratte di cui al punto V.

VII. — Qualora si sia verificato sopra uno o più appezzamenti assicurati la distruzione per lo meno del terzo dei prodotti, per qualsiasi evento, diverso dalla grandine, l'assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno quindici giorni prima dell'epoca della raccolta, ha diritto allo storno del contratto per detti appezzamenti ed al rimborso del premio, computato proporzionalmente dal giorno della presentazione della domanda scritta fino alla data presumibile di cessazione del rischio relativo al prodotto pel quale viene richiesto lo storno.

VIII. - Le percentuali di danni in caso di grandinate successive debbono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente.

IX. — Per ogni denuncia di danni, l'assicurato effettuerà un deposito dell'uno per mille dell'importo assicurato per le partite denunciate come colpite, con il minimo di L. 30 ed il massimo di L. 100 per ogni denuncia.

Le spese di perizia saranno liquidate in base ad una aliquota non superiore al 7 per cento dell'ammontare di ogni danno periziato, con un limite minimo di L. 15 ed un limite massimo complessivo di L. 1000. Se i danni per una o più grandinate risultassero nel complesso inferiori alla franchigia, le spese di perizia saranno a carico della compagnia, alla quale sarà devoluto il deposito.

Per ogni danno denunciato che la perizia dichiarasse nullo, l'assicurato dovrà corrispondere le spese di perizia liquidate dalla

compagnia, per la parte eccedente il deposito.

Può essere convenuto l'esonero delle spese di perizia dietro au-

mento del premio nella misura del 10 per cento.

X. - La rilevazione del danno può essere fatta o in via amichevole fra le parti interessate o mediante perizie eseguite da uno o più periti rilevatori nominati dalla società, i quali dovranno essere laureati in scienze agrarie, o in ingegneria, ovvero periti agrimensori o periti agrari o geometri o aventi titoli equipollenti, legalmente autorizzati all'esercizio della rispettiva professione.

XI. — La parte che non accetta la perizia, potrà chiedere una nuova perizia. Questa sarà eseguita da un collegio di periti aventi i requisiti di cui al punto X, nominati: uno dalla Compagnia, uno dall'assicurato e il terzo scelto dai due tra gli iscritti ai sindacati di categoria i quali abbiano i requisiti indicati al punto X

Nel caso che i periti non si accordassero nella nomina del terzo, questa sarà deferita al presidente del Consiglio provinciale dell'economia, il quale dovrà fare la scelta tra gli iscritti ai Sindacati di cui sopra.

La perizia d'appello non può essere impugnata; tosto compiuta diventa efficace e irrevocabile.

XII. — Il deposito massimo dell'assicurato che chiede la perizia d'appello sarà di L. 100 (cento).

XIII. — Qualunque sia l'esito della perizia d'appello ciascuna delle parti sopporta le spese del perito da essa nominato, e per metà le spese del terzo perito.

XIV. - Nel caso di imminenza di raccolto la rilevazione del danno deve essere fatta entro cinque giorni dalla denuncia del

- Entro tre giorni dall'avvenuto sinistro l'assicurato deve avvisare, con regolare denuncia, l'agenzia che ha emesso la polizza.

XVI. - Il pagamento del danno deve essere effettuato non oltre trenta giorni dalla data del Bollettino di campagna, se il premio è stato pagato in contanti, ed in ogni altro caso mai oltre i trenta giorni dalla scadenza normale del rischio, effettuando la compensazione tra l'ammontare delle cambiali e l'ammontare del danno.

XVII. — Il foro competente sarà quello in cui ha sede l'agenzia che lia emesso la polizza.

(535)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1936.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla alla retrocessione in proprietà al comune di Caltagirone dell'immobile donato dal Comune stesso con atto stipulato il 21 febbraio 1932-X.

# IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992; Veduto l'art, 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6; Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896,

Veduto il decreto Ministeriale 22 luglio 1932-X, con il quale si autorizzava l'accettazione da parte dell'Opera nazionale Balilla della donazione disposta a suo favore dal comune di Caltagirone di una parte dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Monastero del SS. Salvatore; affinchè l'Opera costruisse la Casa del Balilla, previa demolizione dell'edificio donato;

Considerato che con l'atto di donazione l'Opera nazionale Balilla riconosceva al Comune il diritto di chiedere ed ottenere la retrocessione in proprietà dell'immobile, qualora l'Opera non avesse costruito la Casa del Balilla nel termine di tre anni;

Considerato che la costruzione non si è potuta compiere nel termine suddetto e che il Comune ha richiesto la restituzione dell'immobile;

Veduta la deliberazione n. 9 in data 13 dicembre 1935-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla dispone la retrocessione in proprietà al comune di Caltagirone dell'immobile in questione:

#### Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata alla retrocessione in proprietà al comune di Caltagirone dell'immobile da esso Comune donato con atto stipulato in Caltagirone il 21 febbraio 1932-X a rogito del segretario capo del Comune, segnato al n. 14 del repertorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(566)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.

Inflizione di una sanzione pecuniaria agli amministratori della Società ccoperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Yallo (Trapani).

### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti gli articoli 17, 19 e 24 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che i signori Ravidà Antonio fu Vincenzo, Gulotta Andrea fu Calogero, Alagna Vincenzo fu Marco, Bianco Giuseppe fu Vito e Di Giorgi Vito fu Giuseppe, amministratori della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani), nonostante le reiterate diffide di fornire la decumentazione annuale prescritta dalla legge, non hanno curato di ottemperaro alle richieste;

#### Decreta:

Ai signori Ravidà Antonio fu Vincenzo, Gulotta Andrea fu Calogero, Alagna Vincenzo fu Marco, Bianco Giuseppe fu Vito e Di Giorgi Vito fu Giuseppe, amministratori della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani), è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 500 (cinquecento) per inosservanza alle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'intendente di finanza di Trapani è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

(554)

Il Ministro: Rossoni.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV.

Autorizzazione ad effettuare la cattura di lepri e pernici a scopo di ripopolamento.

### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1934 e 9 marzo 1935, con i quali, su proposta della Commissione venatoria provinciale di Varese veniva vietato, ai sensi dell'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nel Monte « Campo dei flori »;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Varese;

Visto l'art. 33 della sopra ricordata legge;

#### Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Varese è autorizzata, ai sensi dell'art. 33 della citata legge, ad effettuare, durante il mese di marzo 1936, la cattura di lepri e pernici nella zona del Monte « Campo dei fiori », preclusa alla libera caccia ai sensi dell'art. 21 della legge stessa.

Tale selvaggina dovrà servire esclusivamente per il ripopolamento di zone libere alla caccia.

H presente decreto verrà pubblicato nella  $\it Gazzetta$   $\it Ufficiale$  del Regno.

Roma, addi 27 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV. Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Parre (Bergamo).

### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali cd agrarie:

Veduto il proprio decreto 23 febbraio 1935-XIII, con il quale il signor rag. Manlio Pozzoli veniva nominato liquidatore della Cassa rurale di Parre (Bergamo) in liquidazione:

rurale di Parre (Bergamo) in liquidazione;
Veduta la lettera 28 gennaio 1936, n. 11664, con la quale S. E. il
prefetto di Bergamo informa che il predetto rag. Manlio Pozzoli
è stato richiamato alle armi, e propone che in sua sostituzione
venga nominato il rag. Carlo Onetto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

#### Decreta:

In sostituzione del rag. Manlio Pozzoli, liquidatore governativo della Cassa rurale di Parre (Bergamo), è nominato liquidatore della Cassa medesima il signor rag. Carlo Qnetto con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 27 febbraio 1936 - Anno XIV

(567)

Il Ministro: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1936-XIV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda (Udine).

#### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agraric; Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Casa rurale di prestiti e risparmi di Ruda (Udine) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

#### Decreta:

In sostituzione del sig. Leandro Portello fu Arturo, liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda (Udine), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. rag. Ottavio Puntin, con le attribuzioni di cui alle predetti leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

(586)

Il Ministro: Rossoni.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV. Schema di elenco principale delle acque pubbliche della provincia di

# IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema di elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Terni compilato dall'Ufficio del genio civile di Terni;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

#### Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato?

a) il deposito dello schema di elenco principale suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Terni;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco principale nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella Gazzetta Ufficiale, come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito, ed avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai corsi di acqua e sorgenti che non risultino inclusi in altri elenchi già approvati;

c) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere caro dell'Ufficio del genio civile di Terni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

, Roma, addi 10 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLL

### Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Terni.

N. F. — Nella colonna (2) l'indicazione: fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Tutti i corsi d'acqua per cui non e stato diversamente indicato, figurano nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Perugia approvato con D.L. 20 settembre 1917, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno n. 294 dei 14 dicembre 1917.

| d'ordine   | DENOMINAZIONE<br>(da valle verso monte)                 | Foce o sbocco   | COMUNI<br>toccati od attraversati                                                                                               | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua                 |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | . 2                                                     | 3               | 4                                                                                                                               | 5                                                                         |
| 1          | Fiume Tevere                                            | Mar Tirreno     | Otricoli, Narni, Penna in<br>Teverina, Giove, Attiglia-<br>no, Lugnano in Teveri-<br>na, Alviano, Guardea, Or-<br>vieto, Baschi | Tutto il tratto scorrente nella Provincia                                 |
| 2          | Fosso Malacappa, inf. n. 1                              | Tevere          | Alviano                                                                                                                         | Idem.                                                                     |
| 3          | Fosso Pian dell'Arco o Pian della Nave, inf. n 1        | Idem            | fdem                                                                                                                            | Idem.                                                                     |
| 4          | Fosso Rigochiaro, inf. n. 1                             | Idem            | 1dem                                                                                                                            | Idem.                                                                     |
| Б          | Fosso Torbido, inf. n. 1                                | 1dem.           | Idem                                                                                                                            | Idem.                                                                     |
| 6          | Fosso Fungello, inf. n. 1                               | Idem            | Orvieto                                                                                                                         | Idem (Nuova inscrizione).                                                 |
| 7          | Fiume Paglia, inf. n. 1                                 | Idem            | Orvieto, Allerona, C. Vi-<br>scardo, Ficulle                                                                                    | Tutto il tratto scorrente nella Provincia                                 |
| 8          | Fosso Ceneroso, inf. n. 7                               | Paglia          | Orvieto                                                                                                                         | Dallo sbocco fino al confine della Provincia.                             |
| 9          | Fosso Mignattaro e Cunarello, inf. n. 7                 | Idem.           | Orvieto, Porano                                                                                                                 | Dallo sbocco per km. 7,500 a monte.                                       |
| 10         | Fosso Abbadia, della Fornace e S. Martino, inf. n. 7    | Idem            | Idem.                                                                                                                           | Dallo sbocco per km. 1,500 a monte dell confluenza sotto Porano.          |
| 11         | Fosso delle Pietre, inf. n. 10                          | Abbadia         | Idem                                                                                                                            | Dallo sbocco all'ultimo molino.                                           |
| 12         | Fosso S. Benedetto d'Orvieto, inf. n. 7                 | Paglia          | Orvieto                                                                                                                         | Dallo sbocco alle origini presso Orviet<br>(Nuova inscr.).                |
| 13         | Fosso Albergo la Nona, Sugano e S. Pao-<br>lo, inf n. 7 | Idem ຸ          | Orvieto e C. Giorgio                                                                                                            | Dallo shocco alla località Pianguido.                                     |
| 14         | Fosso Montacchione e rio della Torre, inf. n. 13        | Albergo La Nona | Orvieto                                                                                                                         | Dallo sbocco fino al ponte sulla strac<br>Orvicto-Torre S. Severo.        |
| <b>1</b> 5 | Fosso Cascio, inf. n. 14                                | Montacchione    | Idem.                                                                                                                           | Dallo sbocco fino alla biforcazione di Modonna del Poggio (Nuova inscr.). |
| 16         | Fosso dell'Osteria o Fanello o Ponticello, inf. n. 14   | Idem            | Idem                                                                                                                            | Dallo sbocco fino al voc. Nonnaccia (Nu va inser.).                       |
| 17         | Fosso Pontesasso e Pianaccio, inf. n. 13                | Albergo La Nona | Idem                                                                                                                            | Dallo shococ fino alla confluenza presi<br>Podere Nuovo.                  |
| 18         | Fosso Biacio, inf. n. 17                                | Pontesasso      | Idem                                                                                                                            | Dallo sbocco fino alle origini (Nuovinser.)                               |
| 19         | Fosso Tione o Leone, inf. n. 13                         | Albergo La Nona | Idem                                                                                                                            | Dallo shocco fino alle origini (Nuovinser.).                              |
| 20         | Fosso Sacratore o Piscino                               | Idem            | Idem                                                                                                                            | Dallo sbocco a Case Perazzi (Nuova insci                                  |
| 21         | Borgo Sugano, inf. n. 13                                | Idem            | Idem                                                                                                                            | Idem (Nuova inscr.).                                                      |
| 222        | Torrente Romealla, inf. n. 1                            | Paglia          | Orvieto, C Viscardo e C.<br>Giorgio                                                                                             | Dallo sbocco al ponte della strada pres<br>C. Giorgio.                    |
| 23         | Fosso Trischi (sorgenti), inf. n. 22                    | Romealla        | Castel Giorgio                                                                                                                  | Nuova inscrizione                                                         |
| 24         | Fosso Frati, inf. n. 22                                 | Idem            | Orvieto                                                                                                                         | Dallo sbocco fino a Palombare (Nuo inser.).                               |
| 25         | Fosso Cerquettino, inf. n. 22                           | Idem            | Idem                                                                                                                            | Dallo sbocco a S. Croce (Nuova inscr.)                                    |
| 20         | Fosso Molini di Gualtieri, inf. n. 22                   | Idem            | Idem                                                                                                                            | Dallo sbocco alle origini (id.).                                          |
| 27         | Rio Secco, inf. n. 22                                   | Idem.           | Orvieto, C. Viscardo                                                                                                            | Dallo shocco fino al sotto C. Viscardo sud.                               |
| <b>2</b> 8 | Fosso Sette Frati, inf. n. 7                            | Paglia          | Orvieto                                                                                                                         | Dallo sbocco fino al confine di C. Viscar<br>(Nuova inser.).              |
| <b>2</b> 9 | Fosso Subissone                                         | Idem.           | C. Giorgio                                                                                                                      | Dal confine di Provincia a km. 1 a mon<br>della rotabile di C. Giorgio.   |
| <b>3</b> 0 | Fosso Fossatello                                        | Idem            | Allerona                                                                                                                        | Tutto il tratto entro la Provincia e serve di confine.                    |
| 81         | Fosso Ripuglie, inf. n. 7                               | Idem.           | Idem                                                                                                                            | Dallo shocco alla confluenza del Rio c<br>scende da Casaccia.             |
| <b>3</b> 2 | Torrente Rivarcale, inf. n. 7                           | Idem            | Ficulle, Allerona e Fabro                                                                                                       | Dallo sbocco fin sotto Celvie a sud.                                      |
| <b>3</b> 3 | Fosso Rivassenne, inf n. 32                             | Rivarcale       | Allerona                                                                                                                        | Dallo sbocco fino a sud di C. Falleo (Nu va insci.).                      |
|            |                                                         |                 | 1                                                                                                                               | Dallo sbocco fino a nord della confluen                                   |

|                  |                                                       |               | <del></del>                                                                 |                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Num.<br>d'ordine | DENOMINAZIONE (da valle verso monte)                  | Foce o sbocco | COMUNI<br>toccati od attra versati                                          | LIMITI<br>entro i quali si ritiene pubblico<br>il corso d'acqua          |
|                  | 2                                                     | 3             | 4                                                                           | 5                                                                        |
| 35               | Torrente Rio Torto o Ritorto, inf. n. 7               | Paglia        | Ficulle, Allerona e Fabro                                                   | Dallo sbocco fino al confine dei comuni<br>Fabro e Allerona.             |
| 36               | Fosso Anciola inf. n. 35                              | Riotorto      | Fabro                                                                       | Dallo sbocco fino al confine di Fabro (Nuova inscr.).                    |
| 37               | Fosso Squizzinoso, inf. n. 35                         | Idem          | Idem                                                                        | Dallo sbocco fino alle origini presso Fabro (id).                        |
| 38               | Fosso Remiciole, inf. n. 35                           | Idem          | Ficulle                                                                     | Dallo sbocco alle origini ad est di M.<br>Nibbio (id.).                  |
| 39               | Fosso della Sala, inf. n. 7                           | Paglia        | Idem                                                                        | Dallo sbocco fin sotto Torroni a est.                                    |
| 40               | Fosso di Montiano, inf. n. 39                         | `Della Sala   | Idem                                                                        | Dallo shocco alle origini a sud di M. Nib-<br>bio (Nuova inscr.).        |
| 41               | Fosso Fanfara e Chiavina, inf. n. 39                  | Idem.         | Orvieto                                                                     | Dallo sbocco per le due diramazioni alle origini (id.).                  |
| 42               | Fiume Chiani e fosso Chianella, inf. n. 7             | Paglia        | Orvieto, Porrano, Ficulle,<br>M. Gabbione, Fabro e<br>Monteleone di Orvieto | Tutto il corso fin dove esce di Provincia.                               |
| 43               | Fosso Gabbione, inf. n. 42                            | Chiani        | Orvieto                                                                     | Dallo sbocco alle origini (Nuova inscr.).                                |
| 41               | Fosso di Poggiomortone, inf. n. 42                    | Idem          | Idem                                                                        | Dallo sbocco fino a Poggio a est (id.).                                  |
| 45               | Fosso Grande di Fanello, inf. n. 42                   | Idem.         | Idem                                                                        | Dallo sbocco alla biforcazione a sud di<br>P. Fanello (id.).             |
| 46               | Fosso Calenne, inf. n. 42                             | Idem          | Orvieto e Ficulle                                                           | Dallo sbocco fino a nord di Poggio (id.).                                |
| 47               | Fosso Poforno, inf. n. 42                             | Idem.         | Ficulte                                                                     | Dallo sbocco fino al Colle Poforno (id.).                                |
| 48               | Fosso Ficulte, inf. n. 42                             | Idem          | Idem                                                                        | Dallo sbocco alle origini presso Ficulla (id.).                          |
| 49               | Fosso Rosario inf. p. 42                              | Idem          | Idem                                                                        | Dallo sbocco fino alle origini presso il<br>C. Cantaviano (id.).         |
| 50               | Fosso Grazzano e Prati della Noce, inf.<br>n. 42      | Idem          | Idem                                                                        | Dallo sbocco alle origini per le due dira-<br>mazioni (id.)              |
| 51               | Fosso Argento, inf. n. 42                             | Idem          | Fabro                                                                       | Dallo sbocco al confine di Provincia.                                    |
| 52               | Fosso S. Pietro, inf. n. 51                           | Argento       | Fabro, Allerona                                                             | Dallo sbocco al confine di Provincia.                                    |
| <b>53</b> '      | Fosso Venagrossa, inf. n. 51                          | Idem          | Fabro                                                                       | Per tutto il tratto che è confine di Pro-<br>vincia.                     |
| 54               | Fosso Formella e Fossalto, inf. n. 51                 | Idem          | Fabro, Monteleone di Orvieto                                                | Dallo sbocco al confine di Provincia.                                    |
| . 55             | Fosso di Monteleone, inf. n. 42                       | Chiani        | Monteleone di Orvieto                                                       | Dallo sbocco fino a Monteleone (Nuova inscr.).                           |
| 56               | Fosso Ripignolo, inf. n. 42                           | Idem          | Fabro, M. Gabbione e M.<br>Leone di Orvieto                                 | Dallo sbocco alla strada di Vagliano a<br>Monteleone.                    |
| 57               | Fosse delle Sorre, inf. n. 42                         | Idem.         | Fabro e M. Gabbione                                                         | Dall. sbocco a km. 2 dalla confluenza sotto C. dei Fiori a ovest.        |
| 58               | Sorgente Castel di Fiori, inf. n. 57                  | Sorre         | Montegabbione                                                               | (Nuova inscrizione).                                                     |
| 59               | Fosso del Bagno, inf. n. 42                           | Chiani        | Parrano e M. Gabbione                                                       | Dallo sbocco fin sotto casa Baldi a est.                                 |
| CO               | Fosso Cerqueto, inf. n. 59                            | Bagno         | Parrano                                                                     | Dallo sbocco fino alla località Cerqueto (Nuova inscr.)                  |
| 61               | Fosso Parrano o di S. Giovanni, inf. nu-<br>mero 42   | Chiani        | Idem                                                                        | Dallo sbocco fine alle origini presso Parrano (id.).                     |
| 62               | Fosso Posticce o della Gurella, inf. n. 42            | Idem.         | Idem                                                                        | Dallo sbocco fluo a Posticce (id.).                                      |
| 63               | Fosso Cantone inf. n. 42                              | Idem ,        | Idem                                                                        | Dallo sbocco a Cantone (id.).                                            |
| 64               | Fosso Migliara, inf. n. 42                            | Idem ·        | Parrano e S. Venanzo                                                        | Dallo sbocco alla biforcazione sotto pa-<br>lazzo Bovarino.              |
| 65               | Fosso Pievelunga                                      | Migliara      | Parrano                                                                     | Dallo sbocco a Pievelunga (Nuova inscr.).                                |
| 66               | Fosso di Montarsone, inf. n. 42                       | Chiani        | S. Venanzo                                                                  | Dallo sbocco fino a Cottina (id.).                                       |
| 67               | Posso del Palazzo Soverino o dell'Elmo,<br>Inf. n. 42 | Idem          | Orvieto e S. Venanzo                                                        | Dallo sbocco fino alla confluenza col rio che scende da Orio e Vacciano. |
| 68               | Fosso Cavalmorto, inf. n. 42                          | Chiani        | Orvieto                                                                     | Dallo sbocco fino alla biforcazione.                                     |
| <b>G</b> 9       | Fosso Garcaione, inf. n. 42                           | Idem          | ldem                                                                        | Dallo shorco fino a km 2 a monte dalla confluenza col F. Pagliano.       |
| 70               | Fosso Pogliano, inf. n. 69                            | Carcaione     | Idem                                                                        | Dallo shocco alla sua biforcazione.                                      |
| 71               | Fosso Fanello, inf. n. 7                              | Paglia        | ldem                                                                        | Dallo sbocco fino a nord di C. Bolavano (Nuova inscr.).                  |
| 72               | Fesso Poggio Grosso, inf. n. 7                        | ldem          | 1dem                                                                        | Dallo sbocco fine a km. 1 a monte delle biforcazioni (id.).              |
| <b>7</b> 3       | Fosso Proiana e Casale o Solera, inf. n. 7            | ldem          | 1dem.                                                                       | Dallo sbocco fino a km. 1 a monte della biforcazioni (id.).              |

| Num.<br>d'ordine | DENOMINAZIONE (da valle verso monte)                       | Foce o sbocco           | COMUNI<br>toccati od attraversati    | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u> .        |                                                            |                         |                                      |                                                                                                    |
| 74               | Fosso Retignano o Gottaro, inf. n. 7                       | l'aglia                 | Orvieto                              | Dallo sbocco per km. 3 verso monte.                                                                |
| 75               | Fosso Stascianc, inf. n. 1                                 | Tevere                  | Idem                                 | Dallo sbocco alle origini a sud di Cottano (Nuova inscr.).                                         |
| 76               | Fosso del Molino o Bussolaio, inf. n. 1                    | Idėm                    | Idem                                 | Dallo sbocco per km. 2.500 verso monte.                                                            |
| 77               | Fosso dell'Ormano o Molinetto, inf. n. 1                   | Idem                    | Idem                                 | Dallo sbocco alla confluenza col Rio che<br>scende da Calaia                                       |
| 78               | Fosso Ramali, inf. n. 1                                    | Idem                    | Idem                                 | Dallo shocco fino a Renzano (Nuova in-<br>scrizione).                                              |
| 79               | Fosso Grottoni inf. n. 1                                   | Idem                    | Idem.                                | Dallo sbocco fino alle origini a nord di<br>Osa (id.).                                             |
| 80               | Fosso del Campione o Molinaccio, inf. n. 1                 | Ide:n                   | Idem                                 | Dallo sbocco alla confluenza sotto Pietrara.                                                       |
| 81               | Fosso della Casa di Maccaroni o Rotal-<br>pero, inf. n. 80 | Carpione .              | Idem                                 | Dallo sbocco per km. 3 verso monte.                                                                |
| 82               | Fosso Stregaro, inf. n. 81                                 | Rotalyero               | Idem                                 | Dallo sbocco fino alla biforcazione a est<br>di Casagrande (Nuova inscr.).                         |
| <b>8</b> 3       | Fosso Saicini, inf. n. 81                                  | Idem                    | Idem                                 | Dallo sbocco a km. 3 a monte.                                                                      |
| 84               | Fosso del Pianicello o Campioneino, inf.                   | Tovere                  | Idem                                 | Dallo sbocco a km 1 di ciascuno dei 2 rami in cui si divide.                                       |
| 85               | Fosso del Conte o di Monte Marte, inf.<br>n. 1             | Idem                    | Idem.                                | Dallo sbocco a km. 0,500 a monte della<br>confluenza col Rio che scende da Pian<br>della Castagna. |
| 86               | Torrente Faena di M. Castello, inf. n <sub>.</sub> 1       | Idem                    | S. Venanzo e Orvieto                 | <sup>4</sup> Tatto il tratto in Provincia fino alla confluenza sotto Selva Piccioli.               |
| 87               | Fosso Faena (secondo ramo o della Cerasa), inf. n 86       | Faena di Monte Castello | S. Venanzo                           | Dallo sboccc a km. 1.500 a monte della confluenza presso Torrone.                                  |
| <b>8</b> 8       | Fosso Ospedaletto inf. n. 86                               | Idem                    | Idem                                 | Dalle origini fino alla località le Tazze (Nuova inscr.).                                          |
| 80               | Torrente Nestore, inf. n. 1                                | Tevere                  | Idem                                 | Tutto il tratto entro la Provincia                                                                 |
| 90               | Torrente Faena di Ottone, inf. n. 89                       | Nestor <del>e</del>     | Idem                                 | Dallo sbocce tino alla confluenza col rio che scende da Taratufola.                                |
| 91               | Fosso Faena, inf. n. 90                                    | Faena di Ottone         | Idem                                 | Dallo sbecco alla località Patriarea.                                                              |
| 92               | Torrente Fersinone o Frosinone inf. nu-<br>mero 89         | Nestore                 | S. Venanzo o Monte Gab-<br>bione     | Dallo sbocco a km. 3.500 a monte della confluenza col fosso dei Frati.                             |
| 93               | Fosso Faenello, inf. n 92                                  | Fersinon <b>e</b>       | S. Venanzo                           | Dallo sbocco per km. 3.500 verso monte.                                                            |
| 94               | Fosso Balvano e Della Fuga, inf. n. 93                     | Faenello                | Idem                                 | Della shocce fino a Cerquabella (Nuova inscr.).                                                    |
| 95               | Fosso Costarella, inf. n 93                                | Idem                    | Idem                                 | Dallo sbocco fino a Porcareccio (id.).                                                             |
| 96               | Fosso Rotelle o Brutto, inf. n. 92                         | Fersinone               | Idem                                 | Dallo sborco alle origini (id.).                                                                   |
| 97               | Fosso Frati, inf. n. 92                                    | Idem                    | M. Gabbione                          | Dallo sbocco per km. 2 verso monte.                                                                |
| 98               | Fosso Cerasolo, inf. n. 92                                 | Iden                    | Idem                                 | Dallo sboéce alla confluenza del Río che<br>scende da sud di Cadovecchio.                          |
| 99               | Fosso della Selva, inf. n. 98                              | Cerasolo                | Idem                                 | Dallo sbocco a ponte Piaggia (Nuova inscr.).                                                       |
| <b>10</b> 0      | Fosso Serpolla, inf. n. 92                                 | Fersinone               | Idem                                 | Dallo shocco fino alla sua biforcazione.                                                           |
| 101              | Torrente Naja inf. n. 1                                    | Tevere                  | Acquasparta e M. Castrilli           | Dallo sbocco a km. 4 a monte della stra-<br>da Acquasparta S. Gemini.                              |
| 102              | Fosso di Massa, inf. n. 101                                | Naja                    | Acquasparta                          | Dallo sbocto я confine di Provincia.                                                               |
| 103              | Fosso Portaria e Capo di Acqua, inf. nu-<br>mero 102       | Idem                    | Acquasparta, M. Castrilli e<br>Terni | Dallo sbocco fino a km. 2 a monte dalla<br>strada per Portaria.                                    |
| 104              | Fosso Montoretti, inf. n. 102                              | ldem                    | Acquasparta .                        | Dallo shocco fino alia biforcazione a sud<br>di Palazzi (Nuova inser.).                            |
| 105              | Fosso dell'Anguillara e di Andrea, inf.<br>n. 102          | Idem                    | Idem                                 | Dallo shocco a kui, 1.500 a monte della confluenza in ciascun dei 2 dami in cui si divi-le.        |
| 106              | Fosso Rosaro, inf. n. 102                                  | Idem -                  | Acquasparta e M. Castrilli           | Dallo shocco a km 1 a monte della stra-<br>da sotto Rosero.                                        |
| 107              | Fosso Arnata, inf. n. 102                                  | Idem.                   | M. Castrilli                         | Dallo sbocco fin dove esce di Provincia.                                                           |
| 103              | Fosso Camerata, inf n 102                                  | Arnata                  | I dem                                | Idem.                                                                                              |
| 109              | Fosso Chiuseno o Chiugena, inf. n. 1                       | Tevers                  | Baschi                               | Dallo shocco fino alla confluenza del Rio<br>che scende da Colle Lungo.                            |
| 110              | Fosso Antico                                               | Idem                    | Idem                                 | Dallo sbocco alla confluenza del rio che<br>scende a sud di Moruzze.                               |
| 111              | Fosso Pasquarella, inf n. 1                                | Idem.                   | Idem                                 | Dallo sbocco per km 3 verso monte.                                                                 |

| d'ordine     | DENOMINAZIONE<br>(da valle verso monte)                        | Foce o sbocco | COMUNI<br>toccati od attraversati                           | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua                                                         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1            | ii ii                                                          | 8             | 4                                                           | 5                                                                                                                 |  |
| 112          | Fosso delle Case Nuove, inf. n. 111                            | Pasquarella   | Baschi .                                                    | Dallo sbocco all'ultimo opificio.                                                                                 |  |
| 113          | Fosso Torrino e delle Corone, inf. n. 1                        | Tevere        | Idem                                                        | Dallo sbocco a km. 1 dalla confluenza i<br>ciascuno de 2 rami in cui si divid<br>sotto Mignattaro (Nuova inscr.). |  |
| 114          | Sorgente Pantenelli inf. n. 1                                  | Idem          | Idem                                                        | (Nuova iscrizione).                                                                                               |  |
| 115          | Fosso Gagliano, inf. n. 1                                      | Idem          | Idem                                                        | Dallo sbocco a km. 3 a monte (id).                                                                                |  |
| 116          | Torrente S. Lorenzo o Bigo, inf. n. 1                          | Idem          | Idem                                                        | Dallo sbocco fine alla biforcazione sot<br>Tenaglia a N                                                           |  |
| 117          | Fosso della Cucina, inf. n. 116                                | S. Lorenzo    | Idem                                                        | Dallo sbocco a km. 2 a monte della coi<br>fluenza in ciascuno dei 2 rami in cu<br>si divide.                      |  |
| 118          | Fosso Carpegno o della Valle (Saninocet-<br>to) inf n. 1       | Tevere        | Baschi e Guardea                                            | Dallo sbocco alla confluenza con il ri<br>che scende da Piaggi.                                                   |  |
| 119          | Fosso di Guardea, inf. n. 1                                    | . Idem        | Guardea                                                     | Dallo sbocco fino alla biforcazione a sud<br>di Guardea (Nuova inscr.)                                            |  |
| 120          | Fosso La Selva, inf. n. 1                                      | Idem          | Alviano e Guardea                                           | Dallo sbocco a 2 km. a monte (id.).                                                                               |  |
| 121          | Fosso S. Angelo, inf. n. 1                                     | Idem          | Idem                                                        | Dallo sbocco a km 1 a monte della stra                                                                            |  |
| 1 <b>2</b> 2 | Fosso Porcianese e Molinaccio, inf. n. 1                       | ldem          | Lugnano, Alviano e Guar-                                    | da Alviano-Guardea.  Dallo sbocco a km. 1 a monte della stre                                                      |  |
| 123          | Fosso dei Molinaccio inf. n. 1                                 | Idem          | dea<br>Lugnano e Attigliano                                 | da Luguano Alviano  Dallo sbecce ai suo opificio.                                                                 |  |
| 123<br>124   | Fosso di Giove e di Mugnano, inf. n. 1                         | Idem          | Giove, Attigliano, Lugnano                                  | Dallo sbocco al a confluenza che scende d<br>S. Trinità di Porchiano.                                             |  |
| 125          | Fosso di Attigliano o Valle Caldari, inf.<br>n. 124            | Giove         | Attigliano                                                  | Dailo sbocco fino alle origini (Nuova Inscrizione).                                                               |  |
| 26           | Fosso la Butte e Capita inf. n. 124                            | Idem .        | Giove e Amelia                                              | Dallo sbocco per km. 4.500 verso mont                                                                             |  |
| 27           | Fosso Penna e Nioli, inf. n. 1                                 | Tevers        | Penna in Tev. e Glove                                       | Dallo shocco alla hiforcazione a sud<br>S Luceto (Nuova inscr.).                                                  |  |
| <b>.2</b> 8  | Fosso Grande, inf. n. 1                                        | Idem,         | Penna in Tev., Amelia,<br>Guardea, M. Castrilli e<br>Baschi | Dal'o sbocco a km. 2 a monte della strad<br>Collelungo-Melezzole.                                                 |  |
| 120          | Fosso Murardo inf. n. 128                                      | Grande        | Penna                                                       | Dallo sbocco alle origini presso Peni<br>(Nuova inscr.).                                                          |  |
| <b>3</b> 0   | Fosso Spiccalonto, inf. n. 128                                 | Idem          | Amelia                                                      | Dailo sbocco fino a Lucchiano (id.).                                                                              |  |
| 131          | Fosso Macchie, inf. n. 128                                     | Idem          | Idem                                                        | Dallo sbocco fino alla confluenza col ri<br>che scende da Poggio La Calce                                         |  |
| 32           | Fosso Pisciarello inf. n 131                                   | Macchie       | Idem                                                        | Dallo sbocco alle origini a sud di M. P<br>glio (Nuova inscr.)                                                    |  |
| 183          | Foseo Scataferni, inf. n. 128                                  | Grande        | M. Castrilli                                                | Dallo spocco fino alla strada S. Restituta<br>Tuscolana (id.).                                                    |  |
| 84           | Fosso Tinozzo, inf. n. 128                                     | Idem          | Baschi e M. Castrilli                                       | Dallo sbocco per km. 3 verso monte.                                                                               |  |
| 135          | Fosso della Mascia e delle Porcareccie<br>Basse, inf. n 128    | Idem          | M. Castrilli                                                | Dallo sbocco per i due rami fino al con<br>fine di Provincia.                                                     |  |
| 136          | Fosso Porcareccia, inf. n. 128                                 | J dem.        | Idem                                                        | Dallo shocco a Porcareccia (Nuova inscr.)                                                                         |  |
| 137          | Fosso Valle Mulini dell'Arena e Canale<br>Sambuco, inf n. 128. | Idem          | Iden                                                        | Dallo sbocco a km. 4 a monte della con-<br>fluenza in ciascuno dei 2 rami Rena e<br>Sambuco.                      |  |
| 138          | Fosso Valliciano e La Romita, inf. n. 128                      | ldem          | Idem                                                        | Dallo sbocco fin sotto M. Castrilli.                                                                              |  |
| 139          | Fosso Campolungo, inf. n. 128                                  | Idem          | M. Castrilli e Amelia                                       | Dallo sbocco fino alla biforcazione a s<br>di P. Pesce 'Nuova inser.).                                            |  |
| 140          | Fosso S Cristoforo, inf. n 128                                 | Idem          | Amelia                                                      | Dallo sbocco alla biforcazione a sud<br>S. Cristofo:o (id.).                                                      |  |
| 141          | Fosso delle Streghe inf. n 1                                   | Tevere        | Idem                                                        | Dal punto in cul esce di Provincia a<br>strada Narni Amelia.                                                      |  |
| 142          | Fosso Camartana o Fratte, inf. n. 141                          | Streghe       | Amelia e Narni                                              | Dallo sbocco alla detta strada.                                                                                   |  |
| 143          | Fiume Nera, int. " i                                           | Tevere        | Narni, Terni Montefranco,<br>Arrone, Ferentillo             | Dailo sbocco al confine di Provincia.                                                                             |  |
| 144          | Fosso dell'Osteriaccia o di Montoro, inf.<br>n 143             | Nera.         | Narni                                                       | Dallo sbocco a Montoro (Nuova inscr                                                                               |  |
| <b>14</b> 5  | Fosso Fiacchignano, inf. n 143                                 | Idem          | Idem                                                        | Dallo sbocco per km. 3.500 verso monto.                                                                           |  |
| 146          | Torrente Calamone, inf n. 143                                  | Idem          | Narni, M. Castrilli                                         | Dallo shocco alla confluenza col rio c<br>scende da S. E di Casanona sita<br>S. O di Colle Vito.                  |  |
| 147          | Fosso Cardaro, inf. n. 143.                                    | Idem          | Narni, M. Castrilli e S. Ge-                                | Dallo sbocco a km. 1 a monte della c<br>fluenza cci rio che scende a sud di Q                                     |  |

| DENOMINAZIONE (da valle verso monte) |                                                              | Foce o sbocco        | COMUNI<br>toccati od attraversati   | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua                                                   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                    | 2                                                            | 3                    | 4                                   | -5                                                                                                          |  |
| 148                                  | Fosso Cerreta, inf. n. 147                                   | Cardaro .            | S. Gemini                           | Dallo sbocco a km. 1 a monte nei 2 rami<br>in cui si divide (Nuova inscr.).                                 |  |
| 149                                  | Torrente Acqua Olio e Fosso di Cesi (Tarquinio), inf. n. 143 | Nera                 | Terni, S. Gemini, M. Ca-<br>strilli | Dallo sbocco alla confluenza sotto S. Gemini a est.                                                         |  |
| 150                                  | Fosso di Gabelletta, inf. n. 149                             | Cesi                 | Terni                               | Dallo sbocco allo attraversamento della strada di Cesi (Nuova inscr.).                                      |  |
| 151                                  | Fosso di Schiglie, inf. n. 149                               | Idem                 | Idem                                | Dallo sbocco a Fonte dell'Acqua (id.).                                                                      |  |
| 152                                  | l'osso S. Giovanni o Canale, inf. n. 143                     | Nera                 | Idem                                | Dallo sbocco a km. 1 a monte della strada<br>Terni-Cesi.                                                    |  |
| 153                                  | Fosso Rivo. inf. n. 143                                      | Idem                 | Idem.                               | Dallo sbocco fino alla confluenza sotto S<br>Maria della Rocca.                                             |  |
| 154                                  | Fosso Breceiaglio inf. n. 153                                | Rive                 | Idem                                | Dallo sbocco fino a S. Giovanni (Nuova inser.).                                                             |  |
| 155                                  | Fosso Calcinare, inf. n. 154                                 | Brecciagli <b>o</b>  | Idem                                | Dallo sbocco fino a Valle Ciprignoli (id.)                                                                  |  |
| 156                                  | Torrente Tescino, inf. n. 143                                | Nera.                | Idem.                               | Dallo sbocco al confine di Provincia.                                                                       |  |
| 157                                  | Fosso Serra, inf. n. 156                                     | Tescino              | Idem                                | Dallo sbocco fino alla confluenza col r<br>che scende ad ovest di Castagnacupa.                             |  |
| 158                                  | Fosso S. Benedetto, inf. n. 156                              | Idem.                | Idem                                | Dallo sbocco a km. 2 a monte (Nuova inscrizione).                                                           |  |
| 159                                  | Fosso Maccajano, inf. n. 156                                 | Idem.                | Idem                                | Dallo sbocco fino alla biforcazione a sud di Battiferro (id.).                                              |  |
| 160                                  | Sorgente Fontechiaruccia, inf. n. 143                        | Nera                 | Montefranco                         | (Nuova inscrizione).                                                                                        |  |
| 161                                  | Fosso Ancajano, inf. n. 143                                  | Idem.                | Ferentillo                          | Dallo sbocco fin sotto Ancajano a esi<br>(Nuova inscrizione).                                               |  |
| 162                                  | Fosso della Rocca, inf. n. 161                               | Ancajano             | Idem                                | Dallo sbocco fin dove esce di Provincia (id.).                                                              |  |
| 163                                  | Fosso Zoppare o Folce inf. n. 143                            | Nera                 | Idem                                | Dallo sbocco fino al confine di Provinc                                                                     |  |
| 164                                  | Fosso di Terria, inf. n. 143                                 | Idena.               | Idem                                | Dallo shocco all'ultimo opificio.                                                                           |  |
| 165                                  | Fosso Biagetto, inf. n. 143                                  | Idem                 | Idem                                | Dallo sbocco fino a km. 2 verso monte<br>(Nuova inscrizione)                                                |  |
| 166                                  | Fosso Licciana inf. n. 143                                   | Idem                 | Idem                                | Dallo sbocco a 2 km. a monte.                                                                               |  |
| 167                                  | Fosso Monterivoso, inf. n. 143                               | Idem                 | Idem                                | Dallo sbocco fino alla confluenza col ric<br>che scende da Salto del Cieco.                                 |  |
| 163                                  | Fosso Carpio, inf. n. 167                                    | Monterivoso          | Idem                                | Dallo sbocco fino a km. 1 a monte ne due rami in cui si divide (Nuova in scrizione).                        |  |
| 169                                  | Fosso di Polino, inf. n. 143                                 | Nera                 | Arrone, Polino e Terni              | Dallo sbocco fin sotto Polino a nord.                                                                       |  |
| 170                                  | Fosso Sargiola, inf. n. 169                                  | Polino               | Pelino                              | Dallo sbocco per le due diramazioni alle<br>sorgenti di Acquaviva e Fonte la Posta<br>(Nuova inscrizione)   |  |
| <b>1</b> 71                          | Fosso Castiglione, inf. n. 169                               | Idem                 | Arrone                              | (Nuova inscrizione).  Dallo sbocco nei due rami a km. 1 a monte della sua biforcazione (Nuova inscrizione). |  |
| 172                                  | Fosso di Mezzo, inf. n. 169                                  | Idem                 | Terni e Arrone                      | Dallo sbocco a est di Castel di Lago (id.).                                                                 |  |
| 173                                  | Fiume Velino, inf. n. 143                                    | Nera                 | Terni                               | Dallo shocco al punto in cui esce d<br>Provincia.                                                           |  |
| 174                                  | Lago di Piediluco, inf n 173                                 | Velino               | Idem                                | Tutto lo specchio di acqua.                                                                                 |  |
| 175                                  | Fosso di Labro e Fuscello, inf. n. 143                       | Nera                 | Terni e Arrone                      | Dallo sbocco al confine di Provincia.                                                                       |  |
| 176                                  | Fosso di Melaci o di Fejole inf. n. 175                      | Labro                | Arrone                              | Dallo sbocco alla sua biforcazione.                                                                         |  |
| 177                                  | Fosso Rancio e di Fejone, inf. n. 173.                       | Velino               | Terni                               | Idem.                                                                                                       |  |
| 178                                  | Fosso di Valenza, inf. n. 143                                | Nera                 | Idem                                | Dallo shocco fino alla diramazione pres<br>so Valenza (Nuova inser.).                                       |  |
| 179                                  | Fosso di Stroncone, inf n. 143                               | Idem                 | Idem                                | Dallo shocco fino alla Madonna del Tre                                                                      |  |
| 180                                  | Fosso di Capparone, inf. n. 143                              | Idem                 | Terni e Narni                       | Dallo sbocco fino alla biforcazione pres<br>so S. Angelo (Nuova inscrizione).                               |  |
| 181                                  | Fosso Aja di Norni e Finocchieto, inf. nu-<br>mero 143       | Idem                 | Narni e Terni                       | Dallo shocco alla confluenza sotto Roc<br>ca Conter a ovest.                                                |  |
| 182                                  | Fosso Vascigliano, inf. n. 181                               | Aja di Nar <b>ni</b> | Terni                               | Dalle shocce a km 1 nei due rami a<br>monte della biforcazione (Nuova inscri<br>zione).                     |  |
| <b>1</b> 33                          | Fosso della Fara o Capo dell'Acqua, inf.<br>n. 181           | Idem                 | Idem                                | Dallo shoreo fino alle sorgenti di Acquasanta (id.)                                                         |  |
| 184                                  | Fosso Cardaro, inf. n. 143.                                  | Idem                 | Idem                                | Dallo sbocco per km. 3.500 verso monte                                                                      |  |

| ===              |                                                          |                  | 1                                | l l                                                                                                               |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Num.<br>d'ordine | DENOMINAZIONE (da valle verso monte)                     | Foce o sbocco    | COMUNI<br>toccati od attraversti | LIMITI<br>entro i quali si ritiene pubblico<br>il corso d'acqua                                                   |  |  |
| 1                | 2                                                        | 3                | 4                                | 5                                                                                                                 |  |  |
| 185              | Torrente Lugnola, inf. n. 181                            | Aja di Narni     | Narni-Terni                      | Dallo sbocco al confine di Provincia.                                                                             |  |  |
| 186              | Sorgente Argentello, inf. n. 143                         | Nera             | Narni                            | (Nuova inscrizione).                                                                                              |  |  |
| 187              | Sorgente Molinella, inf. n. 143                          | Idem´            | Idem                             | Idem.                                                                                                             |  |  |
| 188              | Sorgente Mole, inf. n. 143                               | Idem             | Idem                             | Idem.                                                                                                             |  |  |
| 189              | Sorgente Comunali o di Stifone, inf. n.143               | Idem             | Idem                             | Idem.                                                                                                             |  |  |
| 190              | Sorgente Morica, inf. n. 143                             | Idem             | ldem                             | Idem.                                                                                                             |  |  |
| 191              | Fosso di Costa Romana, inf. n. 143                       | Idem             | Idem                             | Dallo sbocco a nord della biforcazione<br>e nord di M. Trassinari (Nuova in-<br>scrizione).                       |  |  |
| 192              | Fosso di Borgaria, inf. n. 143                           | Idem             | Idem                             | Dallo sbocco fin presso Vissano a sud.                                                                            |  |  |
| <b>19</b> 3      | Fosso Ponte Sanguinaro, inf. n. 143                      | Idem             | Idem                             | Dallo sbocco alla confluenza col rio che<br>scende da S. Michele Arcangelo.                                       |  |  |
| 194              | Fosso S. Vito, inf. n. 1                                 | Tevere           | Idem                             | Dallo sbocco fino a nord-est di S. Vito (Nuova inscrizione).                                                      |  |  |
| <b>19</b> 5      | Fosso Valiefredda, inf. n. 1                             | . Idem           | Idem                             | Dal confine di Provincia fin sotto Osero a sud.                                                                   |  |  |
| 196              | Torrente Aja di Otricoli, inf. n. 1                      | Idem             | Otricoli e Calvi                 | Dal confine di Provincia a km. 1.500 a monte della confluenza presso Poggio.                                      |  |  |
| 197              | Fosso Aja di Schifanoia, inf. n. 196                     | Aja di Otricoli  | Otricoli e Narni                 | Dallo sbocco a km 1 a monte della con-<br>fluenza col fosso che scende a ovest della<br>Madonna della Concezione. |  |  |
| 108              | Fosso dell'Inferno e dell'Averlino, inf. nu-<br>mero 196 | Idem             | Idem                             | Dallo sbocco per km. 3 verso monte.                                                                               |  |  |
| 199              | Fosso del Poggiolo e di Capofossato, inf.<br>n. 196      | Idem             | Otricoli e Calvi                 | Dallo sbocco a km. 1 a monte della stra-<br>da Narni-Calvi.                                                       |  |  |
| 200              | Torrente Aja di Rocchette e di Calvi, inf.<br>n 1        | Tevere           | Calvi                            | Dal confine di Provincia a km. 2.500 a<br>monte della confluenza col rio delle<br>Pianore                         |  |  |
| <b>2</b> 01      | Fosso Valle Figliola, inf. n. 200                        | Aja di Rocchette | Calvi e Otricoli                 | Dallo sbocco alla sua biforcazione,                                                                               |  |  |
| <b>2</b> 02      | Fosso Acquabona, inf. n. 201                             | Valle Figliola   | Narni                            | Dallo sbocco alla biforcazione (Nuova inscrizione).                                                               |  |  |
| <b>2</b> 03      | Rio delle Pianore inf. n. 200                            | Aja di Calvi     | Calvi                            | Dallo sbocco per km. 3.500 verso monte.                                                                           |  |  |
| 204              | Fosso Striano, inf. n. (fuori Provincia)                 | Aja di Campano   | Idem                             | Dal confine di Provincia fino a km. 1 a<br>monte nei 2 rami in cui si divide a<br>sud di Colignano.               |  |  |
| (415)            | •                                                        |                  | •                                | 11 Ministro: Cobolli-Gigli.                                                                                       |  |  |

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Yignola (Modena) un appezzamento di terreno.

#### IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera n. 563 del 6 febbraio 1936, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare, in nome e per conto della predetta Opera, dal comune di Vignola (Modena), la donazione di un appezzamento di terreno, segnato in catasto di Vignola alla sezione unica, foglio 24, mappale 2446, della superficie di metri quadrati 2000, rendita L. 20 e mappale 2021, sub b) della superficie di metri quadrati 1110, rendita L. 11,10, e così per un totale di metri quadrati 3110, rendita L. 31,10, periziato L. 35 000, occorrente per la costruzione in Vignola della Casa della Madre e del Bambino;

Vista la perizia di stima dell'ing. Enrico Balugoni;

Vista la perizia di stima dell'ing. Enrico Balugoni; Visti gli atti relativi alla proprietà e libertà degli immobili; Ritenuto conveniente per l'O.N.M.I. l'accettazione della donazione; Visto l'art. 1, comma 4°, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

#### Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Vignola (Modena), la donazione di un appezzamento di terreno di metri quadrati 3110 occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino nel predetto Comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiate del Regno d'Italia.

Roma, addi 28 febbraio 1936 - Anno XIV

(588)

p. 11 Ministro: Buffarini.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a suo favore dal comune di Modena.

#### IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361:

Veduto l'atto stipulato in Modena il 10 ottobre 1935-XIII a rogito dell'avv. Raffaele Vallisi, segretario generale del Comune, atto col quale il comune di Modena ha donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della Casa del Balilla, un appezzamento di terreno contraddistinto nel catasto, sezione foreste, al foglio III, mappali numeri 8017-a, 8020-e, della superficie complessiva di metri quadrati 14 268:

Veduta la deliberazione n. 18 in data 18 febbraio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

#### Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 3 marzo 1936 - Anno XIV

11 Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(585)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

#### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 26 febbraio 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1936-XIV.

(614)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 3 marzo 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato il aisegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici.

(615)

Agli offetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 3 marzo 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, relativo all'approvazione dell'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata.

# **DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo Oytana in Castagnole Piemonte (Torino).

Con R. decreto 27 gennaio 1936, n. 41, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro n. 3, foglio n. 264, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo Oytana, con sede nel comune di Castagnole Piemonte, in provincia di Torino.

gnole Piemonte, in provincia di Torino.

La proposta di costituzione del Consorzio, che ha un comprensorio di ettari 81.70.70, fu deliberata nell'assemblea generale dei proprietari interessati, tenuta in Castagnole Piemonte il 17 novembre 1935.

(571)

#### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 5319 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Devoto Adolfo fu Gio Batta, domiciliato a La Spezia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: '77 — Numero del certificato provvisorio: 5799 — Consolidato: 5 per centa — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: De Guídi Giovanni fu Luigi, domiciliato a Bovolone (Verona) — Capitale: L. 100.

Roma, addi 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: Ciarrocca.

### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

#### Media dei cambi e dei titoli del 4 marzo 1936-XIY - N. 53.

| S. U. A. (Dollaro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Olanda (Fiorino)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Argentina (Peso carta)     3,44       Austria (Shiding)     2,35       Belgio (Belga)     2,1225       Canadà (Dollaro)     12,46       Cecoslovacchia (Corona)     52,22       Danimarca (Corona)     2,78       Germania (Betchsmark)     5,0556       Grecia (Dracma)     11,50       Jugoslavia (Dinaro)     28,19       Norvegia (Corona)     3,0021 | Rendita 3,50 % (1906) |

### MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un fabbricato con terreno, disposta a suo favore dall'on. Ferdinando Ouartieri.

Con R. decreto 11 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1936, l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal cav. di gr. cr. Ferdinando Quartieri, senatore del Regno, di Bagnone (Massa Carrara) mediante rogito del dott. Giuliani di Bagnone, di un fabbricato con terreno retrostante, ed antistante piazzale da terra a tetto, sito in località al Ponte Nuovo nel comune di Bagnone. (564)

# CONCORSI

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Rayenna.

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 31 maggio 1935 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2º) vacante nel comune di Ravenna;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1936, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

#### Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Ravenna nell'ordine appresso indicato:

| 1. Menna cav. uff. Alfonso           |    | con punti  | 122/150 |
|--------------------------------------|----|------------|---------|
| 2. Angelini cav. uff. Licinio        | 2  | . »        | 121/150 |
| 3. Colacicchi cav. uff. Alighieri .  |    | »          | 118/150 |
| 4. Canevari cav. dott. Sante         |    | D          | 117/150 |
| 5. Fabbri cav. avv. Luigi            | 7  | »,         | 116/150 |
| 6. Pazzaglia cav. dott. Isidoro .    | •  | <b>39</b>  | 115/150 |
| 7. Checchi cav. dott. Ottorino       | ·  | »          | 114/150 |
| 8. Balducci cav. uff. dott. Pasquale | •  | »          | 110/150 |
| 9. Toccafondi cav. dott. Telico      | •  | ,,<br>,,   | 106/150 |
| 10. Stecconi cav. dott. Giovanni .   | •  | »          | 105/150 |
| 11. Vannini dott. Mario              | •  | 'n         | 104/150 |
| 12. Pizzi cav. dott. Gabriele        | •  | »          | 103/150 |
| 13. Provenzano dott. Francesco (cro  | CB | -          | 100/100 |
| m. g.)                               |    | <b>n</b> . | 101/150 |
| 14. Di Tondo cav. Vincenzo           | •  | "<br>»     | 101/150 |
| 15. Maurea cav. Nicola               | •  | ))<br>))   | 101/150 |
| io. manica cav. Micula               |    | n          | 100/100 |

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per tutti gli effetti di legge.

Roma, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(565)

#### MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente,

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.